come

di 10

Molte

gno

# ASSOCIAZIONI

Bace tutti i giorni eccettuata
Domenica.

Associazioni per l'Italia L. 32
Il'anno, semestre e trimestre in
proporzione; per gli Stati esteri
da aggiungersi le apese postali.
Un numero separato cent. 10,
pretrato cent. 20.
L'Ufficio del giornale in Via
Savorgnana, N. 14.

# GIORNALLI DI UDINI

# E DEL VENETO ORIENTALE

ORGANO SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO)

#### INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 25 per linea. Annunzi in quarta pagina cent. 15 per ogni linea o spazio di linea.

lines o spazio di lines. Lettere non afrancate non si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

V. E. all' Edicola e dai Tabaccaio in Mercatovecchio signor A. Costantini.

# LA RUSSIA E L'EUROPA

La Russia è la sola tra le potenze europae, che non abbia ancora subito la legge comune a tutte le Nazioni europee, per cui esse tutte trasformarono in rappresentativo il reggimento assoluto, che predominava nel secolo scorso. Quelle stesse piccole nazionalità, che ver l'ennero recentemente emancipate dal rcio di giogo straniero nella Turchia europea, in parte anche coll' intervento della stessa Russia, assunsero quella forma moderna di governo, che esprime il vero carattere di una civiltà novella, e che grado grado perfezionandosi potrebbe soddisare i reali interessi di tutti i Popoli civili, accostarli tra loro colle relazioni di un pacifico vicinato nel comune interesse, e renderli perfino solidali l'uno dell'altro, dopo avere acquistato anche olto il quella stabilità, che può appunto dalla civiltà e dal comune diritto provenire. C'è ancora molto da fare per ottenere un maggior grado di perfezione per tutti nel reggimento rappresentaivo poiche, dopo una più esatta riconfinazione geografica e di nazionalità, converrebbe armonizzare questa forma n tutti i consorzii civili dal Comune ilo Stato. Ma ad ogni modo si è messi n di una via nella quale non si potrà biù tornare indistro, ma si dovrà piuttosto procedere fino alla fine. Non vogliamo qui parlare di certe eccezioni, come quella della Germania che pretale tande di espellere colla violenza i Po-25 Lacchi dalla loro patria, o dell'Austria-Digheria la quale, composta di molte pazionalità, offende col mezzo di alcune esse il diritto che pure fu proclanato comune a tutte le altre. Il fatto mane sempre, che il reggimento rapresentativo venne accettato da tutte e Nazioni, fuorche dalla Russia, malrado le frequenti cospirazioni che

Colà impera ancora assolutamente lo Czar, che paga però sovente colla vita i suo privilegio di reggere da sè, senza scoltare la voce dei Popoli espressa dai oro rappresentanti.

Il vasto Impero degli czar può dirsi nzi più asiatico che europeo. Esso da Pietro il grando in quà attinge, è vero, lla civiltà europea; ma siccome è comosto nella maggior parte di popolazioni

# APPENDICE

STUDI STORICO-POLITICI
SULL'ITALIA ALL'EPOCA DI NAPOLEONE

PER L'AB. V. TONISSI

# Prefazione.

Il Marino quando scrisse l'Adone del seicento non si curò di ricercare il ignificato riposto e simbolico di quella avoia, invece egli la tratto come una appresentazione voluttuosa e fantastica legli amori di Venere e di Adone. Volutta quindi che i giovani la godono, vecchi la contemplano, e i governi amavano; perchè così occupandosi in accivie non si aveva tempo di dar retta l'Campanella, nè al Borelli, nè al Salvator Rosa, nè a Luca Giordano che aceva un quadro di duecento figure in 18 ore.

La satira potè trionfare in quest'epoca lecentista, ma la storia sebbene ci dava lomini come il Sarpi, il Pallavicino, il lavila, il Bentivoglio, il Bartoli, e Francesco Capecelatro il più sennato di tutti; il può dire che l'Italia non avesse letteratura ne storia nel seicento, e l'eloquenza politica smarrita affatto, trionindo solo l'eloquenza religiosa che il genitismo aveva saputo piantare, onde fare impressione soltanto nei sensi e sulla fantasia. A leggere i predicatori di quell'epoca, oggi farebbero ridere per

ancora barbare appunto dell'Asia, così continua nel suo assolutismo spinto fino alla superstizione.

La Russia (o pinttosto le Russie, giacche lo czar si dice imperatore di tutte le Russie) tiene in Europa una posizione appartata che serve in parte a preservarla dagli attacchi delle altre potenze europee, rendendo anche queste indifferenti ai suoi ingrandimenti asiatici, che pure accrescono la sua potenza materiale sottoponendo le forze della barbarie a quelle della civiltà, unendole a danno di chi volesse contraffarle la sua politica ereditaria, che la porta a rendersi padrona assoluta del Mar Nero, prendendone per sè anche le porte del Bosforo e dei Dardanelli.

La Russia fa un passo alla volta approfittando all'uopo dei dissidii europei, e delle difficoltà interne delle potenze rivali. Così essa si rese padrona della Crimes, delle Bocche del Danubio, del Caucaso e per l'Armenia scende sempre più verso Costantinopoli, a tacere delle continuate sue conquiste nell'Asia centrale ed orientale nelle quali procede prudentemente, ma non idietreggia mai. Di queste ultime conquiste l'Europa mostra quasi di non accorgersi; ma pare presta la sua attenzione a quello che essa fa in quei Principati, che nella penisola dei Balcani si resero indipendenti dal giogo ottomano. La Russia ha qui interessi molto diversi da quelli dei suoi vicini.

Mentre l'Inghilterra vede quasi minacciato il suo Impero asiatico e nessuna potenza vorrebbe vedere la Russia Padrona del Mar Nero e del Bosforo, la Germania vorrebbe piuttosto spingere come suo avanguardo lungo il Danubio, sull'Adriatico a verso l'Arcipelago greco l'Impero Austro-Ungarico, che ha anche da difendersi dalla minaccia del panslavismo invasore, che da Mosca e Pietroburgo mira perfino al Montenegro ed a Cattaro. E se la Francia lascierebbe fare fino ad un certo punto alla Russia per poter avere le mani libere per la rivincita contro la Germania, sarebbe però d'accordo coll'Italia a preferire, che i Principati della penisola dei Balcani, completandosi anche con altri branelli tolti alla Turchia, fossero resi stabilmente indipendenti e fors'anco confederati tra loro per la comune di

le loro stranezze a per lo sfoggio d'arguzie e d'ingegno che pariavano di tutt'altro, che di quello che ricordava la loro missione morale. Difetto che oggidi pur troppo è inoculato in molti oratori politici, che fanno del loro sacro ministero un'oggetto di basso sentimento verso Colui che promise di essere il solo sostenitore della sua Religione divina.

Peccato che anime gentili e studiose vivono tra una gente appestata, senza pure avvedersene, d'egoismo e di menzogne sociali. Ma non fermiamoci a criticare, e facciamo il possibile di far porre le idee politiche e religiose in armonia con quelle che sorgeranno sulle nostre fra un secolo o due, che frutteranno, trappassando allo stato di fede, azioni e norme morali efficaci alla vita, contenute tutte nel vasto disegno di uni l'Umanità è interprete progressiva, amar Dio come si deve, e amar il Prossimo.

E per continuare i nostri studi sulla letteratura del seicento, nella piramide scientifica vi troviamo per altro un uomo fra noi che pareva ricevere lo spirito di Michelangelo nel suo corpo, il Galileo. Questa mente ispirata che pose le fondamenta di quasi tutte le invenzioni da cui nacquero i progressi onde l'età moderna si gioria; esso nello stabilire i principii veri della statica e dell'idrostatica, coltivando la meccanica con successo meraviglioso, disciplinandosi alle scoperte ed ai studi della pri-

Una simile situazione politica dell'Europa rispetto all'Impero europeo-asiatico
della Russia, mantiene naturalmente aperta e viva quella quistione orientale,
cui si vorrebbe vedere sciolta colla libertà a vantaggio dell'Europa civile,
anzichè della semiasiatica Russia, la
quale, in diverso grado ed in diversa
forma, minaccerebbe una seconda invasione barbarica col suo panslavismo,
che dalla Tartaria e dall'Oceano orientale e dal Baltico e dal Mar Nero scenderebbe fino al Bosforo, all'Arcipelago
greco ed all'Adriatico.

Per quanto ci crediamo ancora lontani da questo pericolo, è un fatto, che
la Russia colla sua politica ereditaria
procede sempre di un passo e si prepara anche a fare dell'altro colle sua
ferrovie, co' suoi armamenti di terra e
di mare, e col cercare di mantenere
sempre aperta la quistione della penisola dei Balcani, onde poter cogliere la
prima occasione che le si offrisse per
raggiungere il suo scopo, se non in
tutto, in parte almeno.

L' Europa civile ha insomma bisogno di difendersi dalla semi-asiatica Russia. L' Europa, per una legge storica, procede verso l'Oriente; ma mentre ciascuna delle grandi potenze crede di poter fare tutto per se anche a danno altrui, come la Francia, a cui non bastano Algeri e Tunisi, ma vorrebbe anche il Marocco, che non diventi spagnuolo e Tripoli che non sia occupato dall' Italia, ed è gelosa per l'Egitto a per Cipro ed il Mar Rosso dell'Inghilterra, come l'Inghilterra stessa, che pensa a sè sola e l'Austria, che che intende di prendersi anche l'Albania e la Macedonia senza avere pagato nemmeno, con un po' di Friuli, il suo acquisto della Bosnia, dell' Erzegovina, della Cronzia turca, della vecchia Serbia, e gli altri che lasciano fare, il gigante nord-orientale fa sempre qualche nuovo passo verso il sud-ovest a danno dell' Europa civile.

Questa dovrebbe d'accordo porre un limite alle sue invasioni e trovarlo nelle libere nazionalità confederate tra loro. L'Italia, che non aspira a conquiste e che approfitterebbe per i suoi commerci dei progressi dei Popoli liberi dall' Europa civile tutelati, potrebbe molto contribuire a far accettare una simile politica, che sarebbe quella della

ma gloria matematica dell'antica Italia. anzi di tutto l'antico mondo; (Archimede) -assicurò- il--primato - scientificoalla nostra Italia. Galileo dopo avere misurato il sommo della contemplazione calcolatrice, fecondò con essa l'arte, applicando le conclusioni di quella ai bisogni della vita civile e ai progressi ulteriori del sapere. Imperocchè nello stesso modo che il Siculo invento la sfera e le macchine, il Toscano trovò gli stromenti, indovino il telescopio. misurò le longitudini, adottò l'isocronismo delle oscillazioni dei pendoli alle misure del tempo e della musica. Galileo rappresenta l'intelligenza che vuole tutto osservare, tutto vedere e toccare, di tutto rendersi ragione, non riconoscendo altra autorità, ne credendo altro che ai fatti, usando il libero esame nella

Giordano Bruno che volse sull'infinito universo il primo sguardo che fu scomposto e confuso, lo riguarda e lo divina coll'intelletto. Galileo royesciando l'antico sistema del mondo ordinato da Tolomeo, dimostra e prova che il sistema di Copernico era il vero, e facendo discendere la filosofia nella natura e unendo esperienza e speculazione; il Toscano rovescio tutto il passato mostrando l'universo sensibile che per certe personalità sono un mulla; per Galileo e la civiltà, è tutto. La verità è in te stesso, diceva quel grande, nessuno può inseguartela, io non posso

pace coll'ammettere il principio, che ognuno abbia da essere padrone in casa sua e che tutti abbiano da cercare, anche colla liberta del commercio, di collegare i loro interessi.

Così a poco a poco potra cessare anche l'eccezione della Russia, e l'Europa spingersi colla sua civiltà in Asia, non più questa colla sua barbarie in Europa, sotto la guida del despotismo più asiatico che europeo.

P. V.

# Il papa ha ragione

Si : il papa ha ragione, e noi siamo molto lieti di potergliela dare.

La Francia, la cosidetta primogenita della Chiesa, pretende di esercitare da sola la protezione dei cattolici nella Cina e che il papa non abbia da mandarvi come suo rappresentante un nunzio inerme, il quale non può eccitare sospetti come la Francia, che vorrebbe esercitare il suo protettorato imposto colla forza della Repubblica, che del Vaticano vorrebbe farci colà come in Africa nient altro che uno strumento della sua politica, che alla Cina non può piacere dopo i fatti del Tonkino, che potrebbero essere per l'Impero celeste ancora il principio di qualcosa di peggio alla prima occasione.

Il papa, fortunatamente per lui e per la Religione di cui è capo, e che si è fondata colla persuasione e colle opere di carità, non ha corazzate, nè cannoni da far valere le sue ragioni, e può seguire adesso la dottrina di Cristo, che dichiaro esplicitamente di non volere il regno di questo mondo. E fu appunto il Principato temporale, comunque esso fosse impotente, quello che ai suoi antecessori, che vollero mescolarsi nelle cose mondane, quello che impedi ad essi di continuare collo stesso zelo, e soprattutto col medesimo frutto, in quella propaganda religiosa, che non può basarsi sulle armi.

Alunque il protettorato francese, al quale del resto, come dichiarò l'organo del Vaticano l'Osservatore Romano, egli non si oppone ne punto, ne poco, non può coll'uso della forza materiale esercitare nessuna influenza benefica nel esercitare nessuna influenza benefica nel esercitare della propagazione della dottrina

far altro che aiutarti a ritrovarla in te etesso. La famiglia di Galileo dilargandosi nel mondo, e risanguandosi in altri paesi dove nacque gagliarda, dando al mondo un Newton, un Leibnitz, un Bernoulli, un Eulero, e poi altri ed altri; l'Italia che visse sempre d'intelligenza, l'Italia agli ultimi del secolo 18º camminava animosa verso il suo avvenire, quello della redenzione. Guidata come fu da due gran menti precorritrici delle sue glorie, il Parini e l'Alfleri; l'Astigiano potè fare col poderoso strumento dell'affetto, della poesia, e della scena, cio che il Vico, avea indarno tentato colle sue pellegrine e recondite speculazioni.

Contemplatore del suo paese e sdegnoso tribuno de costumi e della storia
della sua patria, con ardore umanitario
e con anima irascibile e violente, scuote
con la sua potente parola questa terra
del dolore. Disgustato della sterilità indigena, si rifugia nel passato, e il suo
genio vi si pasce e vi si esalta, nell'eroismo di Plutarco cerca la leva per
concitare gli animi; il suo patriottismo
è quello di Bruto e di Catone, la sua
liberta è la liberta declamatoria fatta
gigante tra le agitazioni convulsive della
decadenza romana.

Il Parini poi con la sua spada a due tagli descrivendo gli ozii superbi dei ricchi spensierati contribui potentemente a togliere l'Italia dal letargo in cui giaceva da due secoli. Incaricandosi egli

di Cristo. Lo proya anche il suo cardinale e nuovo patriarca di Cartagine Lavigerie, il quale, più che della Religione, si occupa di acquistare in Africa dei sudditi alla Repubblica francese, anziche dei credenti alla Chiesa cattolica, eccitando anche dei contrasti coi cattolici appartenenti alle altre Nazioni Il papa-re, rinunziando al regno di questo mondo, comprende molto bene, che per la diffusione del Cristianesimo può valere ben altrimenti la forza morale, che proviene dalla dottrina di Cristo. cioè quella dell'amore di Dio e del Prossimo esercitata colla parola e colla carità, che non ha la forza materiale. Questa forza morale fu più potente anche a resistere al protestantesimo in Germania, dopo che vennero in, quell' Impero aboliti i principati ecclesiastici.

Anche nel nostro Friuli, dopo che venne abolito il potere temporale des patriarchi d' Aquileja, che favorendo, come i papa-re i loro nepoti, erano causa costante di scandali, di prepotenze e di guerre civili tra i feudaterii e le Comunità friulane, poterono esercitare il loro ministero con molto maggiore efficacia di quando essi adoperavano i loro soldati contro i feudatari stessi ed i liberi cittadini della nostra regione; la quale unitasi alla Repubblica di Venezia godette la pace interna. Da quel momento non si ebbero più le turpezze e gli assassinii commessi da un Giovanni di Moravia ed altri di quei principi, ne dei patriarchi alia loro volta assassinati come il beato Bertrando.

La Patria del Friuli ebbs l'onore di essere stata la prima ad abolire quel maledetto potere temporale e ad unirsi spontaneamente secoli fa a Venezia, come ai nostri tempi tutti gl'Italiani vollero essere uniti a Roma.

Più di quando la Francia comandava colla forza materiale nel Canada e nella Virginia, colonie cui essa perdette, trova adesso la Religione cattolica aderenti negli Stati-Uniti colla libertà per tutti. Ed anche in Africa ed in Asia i missionarii inermi esercitano una propaganda efficace senza che altri adoperi la potenza delle armi per essi.

Ora che il papa si sente libero dalla catena del potere temporale ha già

con magnanimo orgoglio nella coscienza della patria, vegliando in esso e bollendo ardentissimo il senso italiano quasi spento o dormiente in tutti, mostro quanto uno scrittore che piglia le mosse dagli spiriti patrii e fonda i suoi ammaestramenti nel vivo dell'indole nazionale, sovrasti a quelli che contraffanno alla natura per ubbidire alle usanze.

Alfleri, nuovo Dante dell'Italia futura, fu il vero secolareggiatore del genio talico, dando agli spiriti quel forte impulso che portar dovea quando che sia suoi frutti. Egli gittò i semi dell'Italia secolare libera e forte, insegnando, insulcando colle parole, colla penna e coll'esempio, protestando a viso aperto contro la servitù letteraria e civile dei suoi, tempi, e levando alta un insegna d'indipendenza patria. Esasperato della indolenza e della servilità in cui giaceva per le umiliazioni che il despotismo spagnuolo l'avea avvilita, il auo grido disperato desto un terrore religioso, ed: una ammirazione passionata per la virtue la libertà; egli fu l'arcangelo della nostra risurrezione, fu il riformatore de' postri costumi, fu il genio sovrano, che coll'annerire l'anima del despota circondandolo di agenti d'oppressione d' di uomini vili striscianti e feroci, impegnava quella lotta che doveva vincera le tirannidi, e togliere dall'avvilimento questa povera Italia.

Domani si chiude la prefazione,

fatto prova di poter esercitare con più libertà ed efficacia il suo Ministero religioso, che non teme più le offese del protestantismo prussiano; che si potè fare mediatore fra l'Impero Germanico e la Spagna, a cui non pensa a contrastare il libero governo di sè, come lo farà anche coll'Italia; e per questo di certo vuole trattare direttamente coll' Imperatore della Cina, perchè i suoi sudditi cattolici possano godere di tutta la libertà religiosa, senza che altri lo imponga colla forza per iscopi tutt'altro che religiosi.

Da ciò dovrebbe apprendere tra noi quella stampa, più ancora che eretica miscredente, che specula sulla falsa dottrina del potere temporale necessario alla Chiesa cattolica, che per dire questo dovrebbe bruciare il Vangelo, cui essa di certo non osserva col suscitare la guerra contro la Nazione italiana, che volle essere libera ed una, com'era suo diritto, con che contribuisce anche alla pace della Cristianità.

Si : il papa ha ragione; e mostrerà di averla ancora di più quando dirà quella parola cui tutto il mondo cristiano attende da lui.

# Il suicidio del generale Pinelli

Togliamo dai giornali di Milano di

Il generale Pinelli era ammogliato fino dal 1861 con una signorina Stuard, inglese di nascita,

La signora Pinelli era circa un mese fa ai bagni di San Giuliano: adesso si trovava a Verona insieme all'unica figlia del generale.

L'altra sera il proprietario dell'albergo del Biscione ov'era disceso il generale ricevette da Verona il seguente telegramma dal capitano Mandrile, aiutante di campo del Pinelli:

Prego vossignoria indicarmi se tro-« vasi alloggiato costi generale Pinelli ed avvertirlo che sua figlia chiesemi

« oggi ripetutamente notizie. Capitano aiutante di Campo Brigata

« Palermo

« MANDRILE. »

Al telegramma del capitano il signor Borella proprietario del Biscione rispose col seguente, spedito a Verona mezz'ora dopo:

Dolente parteciparle triste notizia ge-« nerale suicidatosi stamane sua stanza. Autorità militari e civili provvedono. « BORELLA. »

Ieri notte la salma del spicida venne trasportata all'Ospedale militare in un

carro tirato da 4 cavalli. Seguivano il carro 10 soldati sanitari e un ufficiale.

La salma venne trasportata al Cimitero alle quattro di stamane.

Re Umberto venuto ieri al tocco da Monza a Milano, in calesse, accompagnato da un colonnello di fanteria suo aiutante di campo, si reco a Palazzo reale e volle essere informato minutamente del tristissimo caso.

# Ricordo a Garibaldi.

A Cala Martina (Toscana) il 5 settembre sara inaugurato un monumento in ricordo al salvamento del generale Garibaldi, ivi compiuto il 2 settembre 1849, da alcuni toscani.

# La ferrovia del Sempione.

Assicurasi che la Commissione di ingegneri, incaricata di scegliere il progetto pel traforo del Sempione, presentera presto le sue conclusioni in favore di un tunnel di 15 chilometri; dopo si costituira una Commissione per l'attuazione dei lavori. Essa chiedera sussidii a Milano, Genova e Novara.

# Esperimenti di mobilitazione parziale

Scrive l'Italia militare:

Parecchi giornali hanno accennato negli scorsi giorni all'arrivo improvviso di truppe in taluni dei nostri forti alpini, ove si sarebbero trattenute tre o quattro giorni. Da informazioni che abbiamo assunto in proposito, ci risulta che si trattava di un esperimento di mobilitazione parziale che il Ministero della guerra ha voluto fare, prendendo occasione dal fatto che si troyavano nello scorso mese, in taluni forti, per le loro consuete esercitazioni estive, delle compagnie d'artiglieria da fortezza.

A tale scopo venne dato il preavviso che si sarebbe spedito ad un certo momento un ordine di mobilitazione e partenza, in seguito al quale tre bat-

taglioni rinforzati e con tutto l'equipaggiamento di guerra, tratti dai presidii di Genova, Alessandria e Milano, si sarebbero dovuti recare con la massima celerità rispettivamente ai forti del Giovi, Exilles e Moncenisio, per attendere colà ad alcune esercitazioni di difesa.

« L'esperimento è riuscito in modo soddisfacentissimo; dopo sei od otto ore dall'arrivo dell'ordine telegrafico di mobilitazione, i battaglioni stati designati, i quali per pura combinazione si trovavano appunto o di guardia, od in Piazza d'Armi, riuscirono a compiere tutto le operazioni per mettersi sul piede di guerra, a prendere concerti colle ferrovie ed a partire per l'assegnata destinazione. »

#### IL RE A BELLINI

Ecco il testo del telegramma col quale Sua Maestà il Re incaricava l'on. Mancini di rappresentarlo alla cerimonia della inaugurazione del monumento a Bellini:

Sua Ecc. Mancini, ministro di Stato

Capodimonte.

L'omaggio, che Napoli rende all'immortale catanese, è alto segno del delicato sentire di codesta illustre città, che onora il genio e la gloria italiana con patriottico ed elevato animo.

Desidero essere presente anche più che col solo pensiero alla solenne cerimonia; e, non potendo intervenire personalmente, delego Lei a rappresentarmi, sicuro che Ella sarà nobile interprete dei miei sentimenti.

UMBERTO.

#### pescatori di Marsiglia.

I pescatori di Marsiglia hanno indirizzata un'altra protesta al governo contro l'accordo stipulato coll' Italia per le patenti e gli abbonamenti della

I pescatori dichiararono al Governo di avere adottata una parola d'ordine contro i pescatori italiani; di più minacciano disordini.

Terminano col grido: Al largo gli italiani l

#### Per Tito Speri.

L'on, senatore Giuseppe Finzi ha offerto lire cinquanta per erigere un ricordo monumentale a Tito Speri, il patriotta bresciano appiccato dall'Austria nel 1852.

# Progressi della cremazione.

La France dice che alla fine d'agosto sarà compità la costruzione del forno crematorio nel cimitero del Pere Lachaise. Il prezzo per ogni cremazione è fissato in franchi 15 senza distinzioni di classi. I forni costano alla città di Parigi franchi 350,000 e sono costruiti secondo il sistema Gorini. La cremazione è obbligatoria per tutti i residui delle sale anatomiche (circa 4000 cadaveri all'anno). Molti scultori e parecchi stabilimenti di oggetti in bronzo sono affacendati a preparare modelli di urne artistiche.

Cosi la condanna che il Papa ha creduto bene di infliggere alla cremazione, non ha servito che a far meglio conoscere ed apprezzare l'igienico e decoroso sistema. Anche il Municipio di Napoli ha deliberato di chindere la grande ed obbrobriosa fossa del comune al Camposanto vecchio ed ha intenzione di sostituirvi la cremazione dei cadaveri.

# LAYORO DEI FANCIULLI.

Il giorno 18 corrente entrera in vigore la legge dell'11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Per l'esecuzione di essa il Governo, dopo aver sentito il parere di una Com missione speciale del Consiglio dell' industria e del commercio e del Consiglio superiore di sanità, ha compilato un regolamento che ora trovasi sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.

Tale regolamento consta di 25 articoli, ed in esso, oltre alle norme da osservarsi per l'ammissione dei fanciulli nelle fabbriche, sono indicate, in apposita tabella, le industrie ed i lavori insalubri a cui è assolutamente vietata l'applicazione dei fanciulli, oppure è permessa sotto l'osservanza di determinate cautele.

# Le ceneri di Maroncelli.

Un telegramma della Stefani da Napoli annunzia che è arrivato in quel porto il piroscafo Archimede con a bordo resti mortali di Pietro Maroncelli.

Il prefetto e le altre autorità si sono recate a bordo con la commissione di Forli per ricevere le ceneri.

# UN CANONICO E UN TAPPEZZIERE

che si bastonano.

Una scena d'un genere abbastanza nuovo nei fasti delle baruffe all'aria aperta scrive l'Italia di Milano, è avvenuta ier sera in via Camminadella, a grande edificazione del numeroso pubblico che vi assisteva, gongolando dal piacere.

Don Antonio Galbusero, canonico della Basilica di S. Ambrogio e il tappezziere Boni Carlo, abitante in Via Lanzone, 36, s'incontrarono verso le 7 pom. e si affrontarono dicendosene di cotte e di crude.

Si potè capire che la causa del diverbio aveva origine da precedenti rancori fra i due nomini, a motivo d'interessi per qualche pendenza non bene liquidata.

Pare anche che non fosse estranea un po' di rivalità d'un genere abbastanza delicato perchè in mezzo alle invettive che si scagliavano i due avversari s'intese più d'una volta pronunciare la parola morosa preceduta e seguita da minaccie furibonde.

La gente intanto s'era fermata a curiosare formando circolo attorno ai due campioni.

Ad un certo punto il canonico, sbuffando come un mantice, aveva fatto atto di pigliare pel collo il tappezziere, il quale gli si gettò addosso a gli lasciò andare sulla guancia un potentissimo manrovescio.

A questo inaspettato e poco gradito complimento. Don Antonio volle rispondere in modo affattto contrario ai dettami del Vangelo.

Egli gettò a terra il tricorno e liberatosi della veste che avrebbe potuto impedirgli i liberi movimenti delle braccia, si scagliò sullo schiaffeggiatore gliene diede tante e così secche che il pover domo, tutto tramortito, fini per ruzzolare a terra fra le risa della folla che salutò con fragorosi battimani il prete vincitore.

Costui, visto che l'avversario non era più in grado di difendersi, raccolse propri indumenti e se ne ando con passo affrettato per opposta direzione.

Al povero tappezziere vennero prodigati soccorsi, ma passato il primo sbalordimento e sccorse, con gioia, che un gran male il reverendo non gli aveva

Qualche costola ammaccata ed un occhio pesto.

Due cittadini vollero per forza accompagnare il vinto fino a casa sua, malgrado che esso facesse di tutto per sottrarsi agli occhi della folla, che lo seguiva lasciando libero sfogo al proprio buon umore.

# IL VATICANO E LE ELEZIONI POLITICHE

Mandano da Roma all' Unità Cattolica la seguente notizia: In parecchie diocesi d'Italia è invalsa

l'opinione che sia lecito il concorso alle urne politiche, perchè la Sacra Penitenzieria, richiesta in proposito, ha risposto soltanto non expedire. A togliere ogni equivoco, il Santo Padre, udito il parere degli eminentissimi Cardinali della S: Romana ed Universale Inquisizione, ha ordinato che si dichiari il non expedire contenere un divieto; e il Santo Padre Leone XIII, nelle presenti circostanze, tiene fermo questo divieto, come verra comunicato a tutti i Vescovi delle diocesi italiane, dall' eminentissimo segretario della S. inquisizione, ch' è il cardinale Raffaele Monaco La Valletta, vescovo d'Albano.

# NOTIZIA IT ALIANE.

ROMA, 9 agosto. Nei circoli diplomatici si ritiene che la vivace nota della Russia in risposta a quella dell' Inghilterra sulla soppressione del porto franco di Batum non provocherà complicazioni diplomatiche.

- E' convocato pel 20 agosto il consiglio plenario dei ministri. Lo presiedera l'on. Depretis che conta di trovarsi in quel giorno a Roma.

- La Gazzetta Ufficiale pubblica il R. Decreto con cui è data piena ed intera esconzione al Regolamento telegrafico internazionale, firmato a Berlino il 17 settembre 1885, annesso al Decreto Stessor of the water of a deleted contract to

- Il Comitato della Camera dei deputati ha proposto al Ministero una importante modificazione nel sistema degli scontrini dei viaggi dei deputati, i quali verrebbero forniti invece da un biglietto personale permanente

- Il ministro della marina ha posto mano allo studio delle Convenzioni per la navigazione sussidiata, affinche alcuni anni prima che acada il contratto colla Navigazione Generale si possa provve-

# CRONACA

Urbana e Provinciale

### SALUTE PUBBLICA.

Bollettino dal mezzogiorno del 9 a quello del 10: In città nessun caso.

In provincia:

morti Mortegliano Rivolto Ronchis Precenico Pavia di Udine ---Spilimbergo S. Giorgio Rinch. 1 Pallazzolo Latisana Fanna S. Martino Aviano Fontanafredda Budoia

Camera di Commercio ed arti di Udine. Ordine del giorno per la seduta che ha luogo oggi alle ore 3 pom. presso la sede della locale Camera di Commercio:

1. Firma del contratto di costituzione della Società Tramwia Udine;

2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione e Sindaci.

Il secondo giorno del mer= cato di San Lorenzo. Come lo abbiamo detto ieri, questo mercato non diede mai un contingente di bovini quale lo danno altri mercati, e ciò avviene in causa della stagione che non permette ai distanti di venire fra noi con bestie per paura che li colga un qualche malanno. Per cui oggi possiamo dire che il mercato à stato florido in confronto di altri anni che nel secondo giorno non si vedevano più di mille capi di bovini in sorte, dove ieri invece si contarono circa 2300;

Anche di affari se ne fecero parecchi poiche verso le ore 4 pom. erano stati fatti oltre 200 contratti, dei quali la maggior parte su buoi e vacche, sui quali si mantennero i prezzi medesimi

di ieri l'altro.

Questa volta la roba gioyane per l'assenza dei Toscani che non sono venuti fra noi, ha dovuto ritornarsene alla propria stalla in aspettativa del mercato del terzo giovedi di settembre p. v., epoca in cui è ricercata questa categoria di bestiucle.

Di cavalli ne erano circa 250 d'ogni prezzo, ma gli affari furono ristretti su 15 a 20 contratti di compra-vendita.

Oggi poi se si vedranno 500 bovini, e 30 cavalli, sara di troppo.

Latterie sociali. Il prof. Assandro di Susa allo scopo di studiare l'ordinamento e l'impianto delle più progredite latterie sociali nel Veneto, come sono quelle di Meano e Villa di Villa (Belluno) per istituirne qualcuna nel circondario di Susa, fara quanto prima un giro in quelle località coll'incoraggiamento avuto dal Ministero di agricoltura, che vivamente si occupa di queste utilissime istituzioni.

Vaccinazioni carbonchiose. Il Ministero di agricoltura, dopo le conferenze sulle forme carbonchiose felicemente effettuate presso le Scuole veterinarie di Torino, Milano, Bologna, Pisa e Napoli, intende incoraggiare la pratica dell'innesto carbonchioso in conformità al voto emesso dalla Commissione per le malattie degli animali nell'ultima sua convocazione. Sappiamo che il Ministero sta studiando colle predette Scuole il modo più conveniente per dare corso alle vaccinazioni.

Concorso a premi. E bandito un concorso a premi da conferirsi negli anni 1889 e 1890 per l'allevamento del bestiame e per un razionale impulso all'industria del caseificio. I premi ascendono complessivamente a L. 22,220.

Nello stanzino della distribuzione lettere venne trovato, a terra, del denaro. Chi lo avesse perduto potrà ricuperarlo dalla locale Direzione delle Poste.

Per i danneggiati di Dilla anidis. Offerte pervenute al Comitato: E. M. Comune di S. Giovanni di Manzano l. 20 - E. M. Comune di Tarcento 1. 10 - Parrocchia di Ovaro 1; 13.50 - Cittadini del Comune di Ovaro: Micoli Francesco e famiglia i. 10 -Fabris Giovanni 1. 3 - Foleschini Michele I. 2 - Pittini Giovanni I. 2 -Arcan Giovanni I. 1 - Cedolini Giovanni I. 3 - De Prato Paolina I. 3 -A. T. l. 5 - Bearzi Antonio l. 2 -Gajer Giacomo I. 2 — Gubian famiglia 1. 2 - Gottardi Valentino di Mione 1. 2 - Soravito Giacomo I. 2 - Zancani G. B. I. 2 - Gottardi Virgilio I. 2 -Giacometti Osualdo l. 2 - Pitt Adalberto I. 2 - Gardel Paolo I. 1 - De Caneva Daniele I. 1 - Gonano Luigi 1. 1 (assieme 1. 50). Totale 1. 93.50.

Un lavoro di Giovanni Gabaglio. Belia pagina di storia è cotesta che il giovano senza studio, senza cognizione d'arte ha scritto colla tavolozza, che la sua mente copiò e che la fantasia lo sedusse in modo vera- Cicare mente degno d'incoraggiamento. Lo so lo lota, che taluno potra giudicare una bizzarra davall fantasia la sua, di mottersi a trattare lera la tavolozza senza studio e senza ve. hiote dersi disciplinato a quell'arte per sa- Wi Vi perla usare con iscienza e magistoro; cotesto giovine di robusta tempra, che cola? tratta un concetto con intelligenza, e con un giudizio da provotto conoscitore dell' arte, merita una lode anche se gli effetti non corrispondano a queli' ideale rappresentato dalla fotografia. Mi si dirà certamente che il quadro ha dei difetti, lo concedo, e lo dico ancora: ma quando si pensa che questo giovine lavorava di notte, a tempo perduto, a con prove istancabili di conoscere gli effetti della tavolozza mai trattati: questo lavoro merita una lode perchè nell'artista dimostra un grado di pas. sione per l'arte ben viva e forte, e che come esso sia, torna ad onore della tutin persona, essendo un buon documento l'ani per dire: « Voglio e posso! » Il quadro in discorso si trova esposto nella libreria patr del sig. Toniutti Giuseppe.

Di qu

ecian

Il valore artistico che domina fra noi fu sempre apprezzato da tutti, e il afog Friuli diede uomini che onorarono a onorano la nostra piecola patria con studioso amore per ogni arte,

E qui mi è debito ricordare anche aua un altro bravissimo giovane, che si de la t dica alla decorazione, il giovane Mat- le tran tioni Vincenzo, del quale nel palazzo suoi Agricola ed in altri, ho veduto fatte que tante belle cose, con sapiente distribu- non zione di pensiero e con un'arte tanto E c ricca e variata di idee, che credo ufficio suoi ben giusto di francamente rilevare e rendere pubblica testimonianza al Mattioni con un cenno.

Non mi si accusi di esagerazione, se tra dissi due parole di questi bravi giovani; 🚾 l'av miei compatrioti tanto artieri, quanto 🔀 que artisti trovo argomento di poterli lodare ben tutti, vedendo nelle loro botteghe resa ben visibile ed alta la loro ster capacità e la loro intelligenza. Basta mo percorrere Via Mercatovecchio e Via Cavour, ed altre, per dire che la nostra città non è inferiore per buon gusto di suo lavori che si fanno nei grandi centri, quali Milano, Firenze, Roma, ecc. Ne mi si creda adulatore, ne uomo che intende farsi partito, io non fui mai tale: mi piace di dire la verità e di scrivere con indipendenza ed onestà di propositi, non dubitando che vorranno riconoscere tal cosa in me, anche coloro che dissentono dalla mia opinione.

Societa anonima per l'espurgo dei pozzi neri in Udine. I signori azionisti della Società anonima per lo spurgo dei pozzi neri sono convocati in assemblea generale pel giorno di Domenica 15 agosto corr. alle cre 11 ant. nel locale in via Rialto, n. 15.

Pezzi falsi. Preveniamo il pubblico che trovansi messi in circolazione parecchi pezzi da 20 franchi syizzeri falsi. Il loro conio è ben riuscito, ma i ma-

renghi falsi sono facilmente riconoscibili dal loro colore più oscuro. Consiglio tecnico dei tabae-

chi. Verso la metà del corrente mess si adunera presso il Ministero delle finanze il Consiglio tecnico dei tabacchi per esaminare e discutere un nuovo schema di regolamento pella coltivazione indigena dei tabacchi.

Si dice che tale regolamento sara informato a principii assai più liberali di quelli ai quali s' impronta il vecchio regolamento del 27 ottobre 1879, e che sarà largamente favorita in varie regioni d'Italia la coltura di questa pianta la quale potrà con molto vanteggio schierarsi fra quelle destinate a prendere il posto del frumento in una benefica trasformazione delle colture ora diffase.

# Teatro Sociale.

Jersera in causa della continuata indisposizione del basso sig. Remo Ercolani, venue sospesa la rappresentazione. Oggi, essendo esso completamente ristabilito, ha luogo la 3ª rappresentazione della grande opera ballo Messtofele del maestro Arrigo Boito.

Si principia alle ore 8 12 pom. Prezzi per questa sera.

Biglietto d'ingresso alla platea e palchi L. 2.- ond. Id. per sott ufficiali e piccoli

ragazzi » 1.— best > 0.75 dell: Al loggione

\* 2.50 min Poltroncine, oltre l'ingresso » 1.50 Scanni, id.

Yigo

nn'

I palchi di proprietà dell'impresa al affittano dal parrucchiere del Teatro Severo Bonetti in Mercatovecchio.

Domani, Sabato e Domanica Mefisto.

La « Pastorizia del Veneto »

p. 15, contiene: Esposizione di bestiame - R., Dalan Cysticercus bovis -- Maffei, Fabbrica sione e conservazione di formaggio Cicarelli, Allevamento suini - Dottor Jota, Un libro vecchio - Aly III, Il cavallo dell' Apocalisse - Romano, Lettera al cav. Luigi Volpe - ff. di Bibliotecario, L'agricoltura in provincia di Vicenza - V., Abbuoni d'imposte per i danni delle viti - Phoma uvicola? L'agosto e le concimazioni del sorgotureo - C., Coltivazione del frumento - Bigozzi, Frutteto modello -Di qua e di la.

# Morosina-Luigia Gradenigo-De Concina.

Una donna rara, una di quelle donne che alla loro scomparsa dal mondo lasciano un vuoto irreparabile nella famiglia non solo, ma nel paese intero, ed una memoria indelebile nel cuore dei poveri, tale era Morosina Luigia Gradenigo-De Concina che nelle ore mattutine del giorno 8 corrente rese a Dio l'anima immacolata.

Figlia di una delle più illustri casa ria patrizie di Venezia, dalla quale la grande repubblica s'ebbe parecchi Dogi; ricca per molto censo avito, avrebbe potuto sfoggiare una esistenza la più brillante, la più sfarzosa in qualsiasi capitale; ma nella sua esemplare modestia, Morosina-Luigia, trovò nelle dolcezze della che sua famiglia il suo paradiso, alle gioie ai tripudi del gran mondo preferì la sua tranquilla Casarsa, dove circondata da' suoi figli, visitata da' suoi poveri, ebbe quei conforti sinceri che il gran mondo non avrebbe per certo saputo procurarle. E come l'amarono i suoi figli, come i suoi poveri la benedirono!

Quel sorriso spontaneo, che irradiava la faccia veramente matronale di quella donna rara, aveva in se una forza d'attrazione, che spingeva tutti coloro che l'avviginavano a prenderle affetto: e quel sorriso era eguale per chi portava un nome scritto nel libro della più alta aristocrazia, e per chi, indigente le stendeva la mano a chiederle l'elemosina.

E tanto tesoro di modestia, di carità, doveva sparire dal mondo, a rendere il suo tributo alla natura l

Morosina-Luigia Gradenigo-De Concina ebbe grandi dolori lungo la sua esistenza, e in mezzo alle tribolazioni seppe mostrarsi donna d'animo forte, onde sollavare dalla prostrazione, dall'abbattimento l'animo de' figli suoi che svisceratamente amava. E benchè soffrisse lo schianto alla morte del marito, alla morte del suo Corrado, della sua Vittoria, quella parola di sollievo che non aveva per se, la trovava pe' suoi cari, serbando le sue lagrime a quando non era da essi veduta.

Oh! la perdita d'una donna siffatta lascia ne cnori di tutti i buoni un dolore che non si cancella.

E voi che l'avete chiamata col nome soavissimo di madre, nel vostro supremo affanno, che vi fa parere un sogno la scomparsa di quella benedetta, non attendetevi da me una parola di conforto, chè non saprei trovarla. Guardate al cielo: è solo da la che vi può venire qualche sollievo alle anime vostre trambasciate.

S. Vite, 10 agosto 1886. DOMENICO DOTT. BARNABA.

Precetti antichi, agricoltura moderna

Seguito degli appunti agrari:

le=

chi

OVO

one

0 8

Fa la vigna più alta che puoi; legala bene purché per altro non la stringa di soverchio. - Catone.

Il tempo di recidere la vite novella è quando avrà acquistato fermezza. —

Tosto che la vigua abbia cominciato a frondeggiare, la spampina. - Cat. Quando l'uva comincierà a variegare, lega di nuovo le viti, mondale dai pam-Pini; metti fuori i grappoli, zappa intorno ai tronchi. -- Cat.

Se vorrai trapiantare la vigna vecchia, bisognerà che le viti non sieno Più grosse di un braccio. - Cat.

Tutta l'altra coltura consiste nel Plantar molto, e nel trapiantare con diligenza, facendo in modo, che con più radici che si possa s'asporti anche la terra attaccata alla pianticella. Coperte che abbi ben bene le radici, devi celarle onde l'acqua non le danneggi. — Cat. Egli è il vero, che alcune specie di Destiame sono il flagello e il veleno della coltura come le capre che hai nominate; posciaché queste col loro dente distruggono i novelli germogli come le

Vigne e gli ulivi. — Varone. Intorno alla forma, che un terreno viene dalla coltura io porto ferma opinione che quanto più offre all'occhio un'aspetto elegante, debba seguirne,

che dal medesimo si abbia a ritrarre anche maggiori proventi, come appunto addiviene nei piani degli alberi piantati in quinconce (?) i quali rendono più dei piani confusi a motivo dell'ordine col quale sono disposti questi alberi, e degl'intervalli reciproci moderati. - Var.

Piantano alcuni attorno i ricinti degli olmi. — Var.

#### NOTIZIE SANITARIE

A Venezia ieri vi furono due casi. l'altro giorno nessun caso e tre morti dei precedenti. In provincia dalla mezzanotte del 8 a quella del 9: casi 18, morti 17 (dei precedenti 13).

Treviso. Dal mezzogiorno del 8 a quello del 9: In città un caso. In provincia: 53 casi, 27 morti (21 dei precedenti.

Padova. Dal mezzogiorno dell' 8 a quello del 9: in città 10 casi, (4 nel suburbio). Bollettino del 9 della provincia: 58 casi, 33 morti (19 dei precedenti).

Vicenza. Dalla mezzanotte dell'8 a quella del 9: in città 10 casi, 3 morti. Bollettino del 10 della provincia: 57 casi, 24 morti (2 dei prec.).

Verona 10. In Città: nel pomeriggio di ieri 2 casi, 1 morto; stamane 1 caso. In provincia nei giorni 8 e 9: casi 80, morti 40 (dei prec. 25).

Continuano i casi nel Ferrarese e Bolognese, e Ravenna. A Barletta dalle 8 ant. dell'8 alle 10 ant. del 9: casi 99, morti 49. Nel Comasco 2 casi, e 2 a Napoli seguiti da morte.

Due buoni esempi. Due fratelli assai noti e stimati, non in Milano soltanto, negozianti, i signori F. M. e I. M. quest' ultimo, che coprì anche un' alta carica nell'esercito, padri di famiglia, sono morti in fresca età, a due anni di distanza l'uno dall'altro. Entrambi erano assicurati per L. 50,000 presso la Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla vita dell' Uomo e queste somme vennero pagate alle rispettive famiglie, l' una dopo nove anni; l'altra dopo soli sette anni di assicurazione. Benchè agiati vollero preservare le loro famiglie dalle peripezie del commercio e dell'industria e dare al ceto distinto al quale appartenevano, due esempi che dovrebbero assere imitati.

La Reale Compagnia suddetta, ha Sede in Milano, nel palazzo di sua proprieta, Via Monte Napoleone, 22; essa ottenne tre Medaglie d'Oro alle Esposizioni di Milano 1881, Lodi 1883, Torino 1884; quest' ultima destinata dal R. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio alle istituzioni di previdenza.

Rivolgersi per informazioni e schiarimenti alla Direzione della Compagnia o in Udine dal signor Vittorio Scala, Piazza del Duomo, n. 1.

Guarigione perfetta. Nessun farmaco esistente può compararsi alle rinomate Polvera Seidlitz di Moll, che a prezzo modico guariscono radicalmente le malattie dello stomaco, del basso ventre, le emorroidi e le congestioni di sangue.

Prezzo d'una scatola suggellata un florino v. a. Si vendono in Udine alle farmacie di Angelo Fabris, Giacomo Comessatti e di Giuseppe Girolami e dal droghiere Francesco Minisini.

Togliamo un sunto dagli Archivi di Stato. La santita di Nostro Signore a mezzo del Ministero dell' Interno il 25 maggio 1870 con decreto n. 78514 mandava « medaglia d' oro benemerenti » al dott. Giovanni Mazzolini di Roma con facoltà di potersene fregiare il petto per avera dietro il parere di una Commissione (esimi prof. Baccelli, Galassi, Valeri, Mazzoni) arrecato un perfezionamento gaandissimo al cost detto liquore di Pariglina, già inventato dal suo genitore prof. Pio di Gubbio, con il suo Sciroppo di Pariglina composto e preparato nel suo Stabilimento Chimico Farmaceutico in Roma, 4 Fontane 18. Chi vuole adunque guarire dalle malattie erpetiche, scrofolose, reumatiche, acquisite, catarri intestinali, ingorghi emorroidari ecc. prenda questo sovrano rimedio.

Unico deposito in Udine alla Farmacia G. Comessatti, Venezia farmacia Botner e farmacia reale Zampironi, Belluno farmacia Forcellini, Trieste farmacia Prendini.

Roma 10. La Tribuga dice: Una nota di Robilant dettata d'accordo con Depretis e con gli ambasciatori di Vienna e di Berlino è stata spedita testè ai gabinetti delle potenze centrali.

Questa nota traccia sommariamente le condizioni che pone il governo italiano per aderire al rinnovamento dell'al-

Le principali sarebbero queste; assicurazione che non si turberà l'equilibrio dell' Adriatico, ne del Mediterraneo riconóscimento delia massima d'un compenso territoriale in caso d'espansione dell'Austria in Oriente.

Courmayeur 10. La Regina e il principe di Napoli fecero ieri una escursione nei dintorni.

Belfast 10. Sono 130 i feriti da sabato fino ieri.

Trishbimes 10. Gli agenti dinamitardi lasciarono Nuova Yorck; si recano a Parigi. Ivi attenderanno l'occasione favorevole per passare in Inghilterra. Il governo francese' fu avvisato.

Dublino 9. Proclamerassi a Belfast la legge marziale. Vi furono spediti mille nomini di rinforzo.

Londra 10. I deputati giurarono. Quindi i Comuni si sono aggiornati al 19 agosto.

Gastein 9. Al pranzo dato dall'imperatore Gughelmo assistevano gli imperatori, i ministri e i due seguiti. Nessun brindisi ufficiale.

Badgastein 10. L'Imperatore Guglielmo è partito alcuni minuti dopo la 1 s 30 pom. Assieme all' imperatore parti il prin-

cipe Guglielmo. L'imperatore Guglielmo resterà sta-

notte a Salisburgo. Ne ripartirà domani alle 3 e 30 pom. L'Imperatore d'Austria si recherà domattina a Ischl.

# MERCATI DI UDINE

Rivista settimanale sui mercati. (Settimana 31.) - Grani. Martedi poca roba causa i lavori attorno i prati.

Ricerche abbastanza vive, prezzi perciò un po' sostenuti.

Giovedì nulla, causa il mal tempo. Sabbato animazione in tutti i generi. Più ricercato il frumento:

Quantunque buona la corrente di domande nel granoturco, nullameno segnò calma nei prezzi.

Prezzi minimi e massimi:

Martedi granoturco da 11.90 a 13.—, fagiuoli di pianura da --- a ----, segala da 9.- a 9.50, frumento da da 13.50 a 14.50, orzo brillato da 20.-

Sabato granoturco da 11.60 a 12.60, segala da 8.60 a 9.15, faginoli di pianura da -.- a -.-, frumento da 14.— a 15.15.

Foraggi e combustibili, mercati de-

Carne di manzo. Prima qualità, taglio primo al kil. l. 1.70, id. id. lire 1.60; id. secondo 1.60, id. id. 1.40; terzo lire 1.50, id. id. 1.40, id. id. 1.20; seconda qualità, taglio primo lire 1.60, id. 1.50, id. 1.40; secondo lire 1.40, id. id. 1.30, id. id. 1.20; id. terzo lire

Carne di vitello. Quarti davanti al kil. 1. 1.—, 1.20, -.—, id. di dietro 1. 1.80 1.60 1.40,

# OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE.

Stazione di Udine - Il. Istitute Tecnico.

| 10 agosto 1886                                             | ore 9 a.  | ore 3 p.   | ore p p.    |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Barometro ridotto<br>a 0° alto metri<br>116.01 sul livello | 750.4     |            | Carl.       |
| del mare millim<br>Umidità relativa                        | 63        | 749.7 · 56 | 748.8<br>74 |
| Acqua cadente                                              | q. sereno | misto.     | q. coper.   |
| Vento (direzione).                                         | 0         | SW.        | ō           |
| Termom. centig.                                            | 24.6      | 28.1       | 24.1        |
|                                                            | massima ! | 29.3       | - 1         |

minims 19.3 Temperatura minima all'aperto 16.3.

# DISPACCI DI BORSA

VENEZIA, 10 agosto

R. I. I gennaio 97.43 — R. I. I luglio 99.50 Londra 2 mest 25.08 — Francese a vista 100.12

Pezzi da 20 franchi da 200 - 1 a 200 50 Bancanote austriache Fiorini austr. d'arg.

FIRENZE, 10 agosto Nap. d'oro -- A. F. M. 25.08 12 Banca T. Londra 100. I<sub>1</sub>8- Credito it. Mob. 966.50 Francese Ar. M. 721. - Rend. itsl. Banca Naz.

LONDRA, 9 agosto Inglese SEE 101-3 18 | Spagnuolo 表键示。 Italiano deloui 98 1 2 Turco ---1--Mobiliare 447.—| Lombarde

100.20

Austrie he 375.00 Italiane

Particolari.

VIENNA, 11 agosto Rend. Aust. (carta) 85.85; Id. Aust. (arg.) 86.60 (oro) 121.25

> Londra 126,05; MILANO, 11 (agosto Rendita Italiana 99.87 serali 99.82 PARIGI, 11 agosto Chiusa Randita Italiana 99.55

Marchi 123, l'uno ----

P. VALUSSI, proprietario GIOVANNI RIESARDI, Redattore responsabile.

# GISELLA

Nuova sorgente minerale alcalina purissima. La migliore delle acque finora conesciute

L'uso di quest' acqua è specialmente indicato:

a) contro la pirosi, rutti aciduli, sconcerto nella digestione;

b) contro l'infiammazione, catarro, costipazione ecc. ecc.

c) è ottima e quasi indispensabile per ogni malattia di donne di complessione delicata e debole, e per gli uomini attaccati da mali cronici.

La si può sostituire a tutte le altre acque di questo genere ed in special modo poi alle Giesshübler, Vichy, Pejo, Rohitsch ecc., con grandissimo vantaggio perchè superiore alle medesime, nonchè alle artificiali, come gazose Seltz e simili, che molto spesso si verificano nocive alla salute, per cui è indispensabile l'uso già generalmente preso in ogni Albergo, Trattoria, Caffè, Bottiglieria, Pasticcieria; oltreciò prestasi quale bevanda da tavola molto aggradevole, ed è di prima necessità in ogni famiglia onde evitare tuttiquei malanni che sono sola ed unica cagione dell' acqua cattiva specialmente poi in questi tempi d'epidemia, tanto più che il suo valore e solo di centesimi 60 per ogni bottiglia da un litro o flasca di litri I e 112, e perciò l'acqua della nuova sorgente Gisella è d'un prezzo tale che ognuno può prenderla invece d'acqua comune.

Ai rivenditori si accorda lo sconto

Per commissioni rivolgersi al signor Francesco Gallo successore fratelli Uccelli, presso la Stazione di Udine.

Trovasi in vendita in tutte le farmacie e principali alberghi e negozi.

# FERRUCCI UDINE

Tiene in vendita il nuovo orologio di controllo per il prezzo di Lire 50 col relativo corredo di n. 200 quadranti da 24 ore cadanno, utilissimo per Opifici, Alberghi, Teatri, Fattorie, e per tutti quegli Stabilimenti, in generale che richiedono una rigorosa ed attiva sorveglianza.

Agli orologiaj e rivenditori si accorda uno sconto tanto per il nuovo controllo, come per qualunque altro genere.

Il sottoscritto assume commissioni di calce viva, prodotta dalle proprie Fornaci a fuoco permanente

# di POLAZZO e NABRESINA

per consegna a questa stazione ferroviaria, e per consegna con propri carri a destinazione per i Distretti di Udine e Palmanova e Cividale.

Tiene Magazzino con deposito calce fuori di Porta Aquileia, casa Manzoni. Assume commissioni di Cok per vagoni completi; franca la merce alla Stazione Ferroviaria di Udine.

Tiene pure disponibile una partita di circa cento vagoni spurgo, ossia calce di seconda qualità, eccellentissima per muratore in genere, che per vagone completo di 100 quintali franco alla Stazione di Udinela segna L. 110. Udine, marzo 1885.

> Antonio de Marco Via Aquileia 11.

In Piazza di Castello d'Aviano D'AFFITTARSI

Bottega, Corte ed Orto

per trattative rivolgersi:

dai proprietari Fratelli Moretti, Udine o dal sig. Pietro Pagura in Aviano,

# ISTITUTO BACOLOGICO SUSANI

E' aperta la sottoscrizione al seme bachi di Cascina Pasteur in Brianza, tanto cellulare-selezionato Chinese & bozzolo bianco, indigeno bianco e giallo, giapponese ed incrociato bianco-giallo, che industriale indigeno a bozzolo giallo e giapponese a bozzolo verde, per l'allevamento 1887, alle condizioni e prezzi del programma ostensibile presso il sottoscritto Rappresentante per la Provincia del Friuli.

Udine, 1 giugno 1886.

CARLO Ing. BRAIDA

Via Daniele Manin (ex S. Bortolomio) 21

# ACQUE PUDIE

# ALBERGO POLDO

# ARTA PIANO (CARNIA)

sito in una delle migliori posizioni della stazione di Piano a breve distanza dalla fonte e bagni, a cui si accede per una strada buona e diretta, comodo, decente arieggiato, offre un servizio completo in modo da soddisfare i desideri di tutti a prezzi modicissimi.

> Il conduttore s proprietario Dereatti Leopoldo.

# TASTIGLIE DI CODEINA PER LA TOSSE

preparazione di

A. ZANETTI - MILANO Farmacista chimico

L'uso di queste pastiglie è grandise simo, essendo il più sicuro calmantdelle irritazioni di petto, delle tossi ostii nate, del catarro, della bronchite e tis polmonare; è mirabile il suo effetto calmante la tosse asinina.

Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

Prezzo lire UNA.

# Lustro per stirare la biancheria

preparato dal

Laboratorio chimico-Farmaceutico di Milano.

Impedisce che l'amido si attacchi e da un lucido perfetto alla biancheria.

La dose é di un cucchiaio da minestra per ogni libbra d'amido crudo; sa l'amido è cotto, allora si accrescerà la dose fino ad un cucchiaio e mezzo per libbra.

Si vende presso l'Ufficio annunzi del Giornale di Udine al prezzo di una lira al pacchetto

# IL MIO CONSULENTE LEGALE

Manuale pratice

contenente i codici e tutte le principali leggi speciali e relativi regolamenti

spiegati e comentati

con casi pratici alla portata di tutti Vade-Mecum completo per la propria difesa avanti Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti e Arbitri.

Consulti e norme legali per qualsiasi affarc.

Module e formole.

Contratti, Citazioni, Istanze e Ricorsi alle Autorità Amministrative, Politiche e Militari ecc. ecc.

Leggi, Regolamento e Formolario sul Notariato compilato da un concorso di pratici legali.

Un volume di pag. 832 in 8° grande. Milano, C. F. Manini, editure, Via Gerva 38 - 1886.

Si vende in Udine all' Ufficio Annunzi del Giornale di Udine al prezzo di lire 10.--.

# TRIFOCHIO ROSSO

I signori possidenti sono progati a fare richiesta di campioni e prezzi del tritoglio rosso che, quest'anno, il sottoscritto tiene in deposito. Le qualità, tanto in grano come in pelo, sono perfettissime e prodotte da una rinomata fattoria.

Qualsiasi ordinazione verra epedita in giornata.

Domenico del Negro Piazza del Duomo, casa co. Prampero, 4.

ore 5.15 ant.

» 7.47 »

> 10.20 >

**▶** 6.40 **>** 

» 8.30 »

≥ 12.55 pom.

| PARTENZE                         |         | ARRIVI                   | PARTENZE                  |           | ARRIVI        | l |
|----------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------|---|
| da Udine                         | - A.S   | a Venezia                | da Venezia                |           | n Udine       | ĺ |
| re 1.43 ant.                     |         | ore 7.20 ant.            | ore 4.30 ant.             | diretto   | ore 7.36 ant. | ł |
| . 5.10 >                         |         | » 9.45 »                 | » 5.35 »                  | ombipas   | ▶ 9.54 >      | l |
| ≥ 10.29 >                        |         |                          | >11.05 ant.               |           |               | l |
| ▶ 12.50 pom.                     |         | » 5.20 »                 | ≥ 3.05 pom.               |           | > 6.19 pam.   | L |
| * 5.11 pom.                      |         |                          | > 3.45 ->                 | omnibus   | > 8.00 pom.   | l |
| ». 8.30 »                        | diretto | > 11.35 pom.             | <b>&gt;</b> 9 <b>&gt;</b> | miato     | 2.30 ant.     | Ł |
| da UDINE a PONTEBBA e viceversa. |         |                          |                           |           |               |   |
| da Ua ine                        | 1. 1.   | a Pontebba               | da Pontebba               |           | a Udine       | ı |
| ore 5.50 ant.                    | omnibus | ore 8.45 ant.            | ore 6.30 ant.             | omnibus   | ore 9.10 ant. | ŀ |
| > 7.44                           | diretto |                          | » 8.20 ant.               | diretto   | >10.09 >      | L |
| ▶ 10.30                          | omnibus | > 1.33 pom.              | > 2.24 pom.               | omnibus   | > 4.56 pom.   | l |
| • 4.20 pom.                      | -c >    | > 7.25 >                 | > 5.— >                   | >         | > 7.35 >      | ١ |
| > 6.31 >                         | diretto | » 8.33 pom.              | » 6.35 »                  | diretto   | > 8.20 >      | ı |
| da LIDINE a TRIESTE o viceversa. |         |                          |                           |           |               |   |
| da Udine                         | , , , , | Trieste                  | da Trieste                | :         | a Udine       | ۱ |
| ore 2.50 ant.                    | misto   | ore 7.37 ant.            | ore 7.20 ant.             | endiamo   | ore 10.— ant. | Ĺ |
| > 7.54 ant.                      | omnibus | > 11.21 ant.             | - > 9.10 »                | omnibus   | > 12.30 pom   | ı |
| ⇒ 6.45 pom.                      | omnibus | > 9.52 pom.              | a 4.50 pom.               | omnibus   | » 8.08 »      | 1 |
| > 8.47 pom.                      | omnibus | > 9.52 pom.<br>> 12.36 > | » 9 pom.                  | misto     | » i.ll ant.   | ł |
| A 1 38 F 1 7                     | da UD   | a Cividale               | IDALE .                   | viceversa |               | 1 |
| da Udine                         | 1       | a Cividale               | da Cividale               |           | a Udine       | ı |

# FONTE DI CELENTINO-NELLA VALLE DI PEJO

ore 5.47 ant.

> 8.19 >

» 10.52 »

» 7.12 »

» 1.27 pom.

ore 4.30 ant.

» 6.30 »

» 9.15 »

» 5.55 »

» 7.45 »

» 12.05 pom. . »

ore 5.02 ant.

» 9.47 »

» 12,37 pom.

» 6.27 »

≥ 8,17 ≥

» 7.02 »题

Premiata alle Esposizioni di Trento 1875 - Parigi 1878 Milano 1881 - Torino 1884.

Ricca di carbonato di ferro e gas acido carbonico, fra le acque ferruginose è la più digeribile e gradita al gusto. Viene dai pratici usata con grande utilità per le inflammazione del ventricolo e degli intestini, per le affezioni di cuore e di fegato, per le anemie, clorosi e nelle lunghe convalescenze.

Avvertenza. — Esigere che ogni bottiglia porti la capsula metalica bianca con impressovi: Premiata Fonte Cetentino - G. MAZZOLENI - Brescia.

Deposito in Udine presso la farmacia De Candido Domenico.

# POLVERE DENTIFRICIA

del celebre Prof. VANZETTI di Padova.

Viene preparata esclusivamente da GIORGIO ZOJA chimico di Venezia.

Essa conta parecchi anni di preparazione e venne posta in vendita col consenso del Chiarissimo Professore.

La preparazione è esclusiva del Chimico ZOJA e la rinomanza è dovuta al celebre Professore ed ha moltissimi anni di preparazione e sperimentata efficacia. Esigere su ogni etichetta la firma a mano del sottoscritto

GIORGIO ZOJA.

Si venda a cent. 75 presso l'Ufficio del «Giornale diUdine»

# Profumo Vermouth

preparato dal Laboratorio Chimico - enologico di Torino

Aroma superiore per preparare il vero VERMOUTH DI TORINO tanto semplice che chinato, tanto con solo vino, che con acqua e vino e senza vino. Il vermouth preparato senza vino non costa che cent. 40 il litro, ed è di qualità uguale a quello preparato con solo vino.

Il pacco per 50 litri, semplice o chinato lire 5. Si spedisce ovunque aggiungendo cent. 50 all'importo e dirigendosi all'amministrazione del Giornale di Udine in Udine.

gern girn mane from the time to the time of the

# ACQUA MINERALE SALSO JODICA

(la più jodica delle conosciute)

# Premiata con 6 medaglie

alle diverse esposizioni.

Si usa in tutti i casi in cui è indicato il jodio e suoi preparati essendo a questi preferibile come rimedio datoci dalla stessa Natura; si amministra nella cura dei temperamenti linfatici che lentamente guarisce, nella Scrofola, nella Rachitide, nel Gozzo, nelle Erpeti; guarisce le oftalmie scrofolose usata come collirio; in tutte le affezioni glandulari, negli ingrossamenti del mesenterio delle ovaje dell'utero; diminuisce la pinguedine, previene i geli, dimostra grande attività contro le diverse manifestazioni della Sifilide terziaria. Si adopera anche d'inverno così internamente come esternamente con bagni locali e generali.

Lize UNA la bottiglia.

(presso Voghera)

Dep. in Udine dai farmac. Comelli, Fabris, Comessalti, ZANO presso Voghera. .@ mistase Bosero Augusto, Marco Alessi

Esigere il solo ed unico nome di di SALES che appartiene esclusiva. mente a queste acque e come tale fu anche posta sotto la salvaguardia della legge.

IL DEPOSITO ESCLUSIVO per tutta Italia, delle bottiglie di questa Acqua Minerale, trovasi presso la Ditta A. MANZONI o C., Milano, Via della Sala, 16 - Roma, Via di Pietra, 91 - Napoli, Piazza Municipio, angolo via P. E. Imbriani, 27. - Per la cura dei Bagni Generali a domicilio colle Acque Salso Jodiche di Sales, rivolgersi al proprietario dello Stabilimento cav. Dott. Dottor. Ernesto Brugnatelli. ia RIVANAZ-

# Il sovrano dei rimedi

DEL FARMACISTA L. A. SPELLANZON DI VENEZIA

S. GIOVANNI E PAOLO

premiato con medaglia d'oro dall'accad, naz, farmacentica di Firenze.

Questo rimedio, che si somministra in Pillole, guarisce ogni sorte di malattie, si recenti che croniche, purchè non sieno nati esiti o losioni e spostamenti di visceri. Come il detto Rimedio possa guarire ogni sorta di malattie il suddetto Spellanzon lo prova con l'operetta medica intitolata PANTAIGEA appoggiato ai principii della natura, ai fatti, alla ragione, ed all'autorità de' classici.

Il prezzo di dette Pillole fu ridotto, per giovare alla pubblica salute, a sole L. 1.30 la scatola, la quale sarà corredata dell'istruzione firmata dall'inventore, ed il coperchio munito dell'effigie come il contorno della firma autografa del medesimo, per evitare pessibilmente le contraffazioni, avvertendo il pubblico a non servirsi che dai depositarii da esso indicati.

A Venezia S. Giovanni e Paolo dal Proprietario e da A. Ancillo -- Ceneda, L. Marchetti -- Mira, Roberti -- Milano, Roveda - Mestre, Bettanini - Oderzo Chinalia - Padova Cornelio e Roberti — Sacile Busetti — Torino G. Geresole — Treeviso G. Zanetti — Verona Pasoli — Vicenza Dalla Vecchia — Bologna Zarri — Conegliano Zanutto — Pordenone Roviglio e Polese.

UDINE, alle farmacie Bosero Augusto dietro il Duomo, F. Alessi diretta dal sig: Luigi Sandri e alla drogheria Francesco Minisini in via Mercatovecchio.

Deposito generale pei farmacisti della città e dintorni presso l'amministratore del « Giornale di Udine. »

# क्षेत्रक राज्यक कर कि कि स्वास्त्रक के कि अपने कि कि कि कि कि कि कि TARMICIDA INFALLIBILE

per la distruzione delle Tarme

"L'esito felice ottenuto da molti anni da questa portentosa miscellanea, coll'esperimento fatto d'ordine del Ministro della guerra, ha risolto l'inventore di porlo in commercio acciò che il pubblico possa godere di questo sicuro ritrovato.

Esso preserva dal tarlo tutti gli oggetti in Lanerie, in Pellicierie e Panni di ogni genere, con una spesa mitissima e senza tanta servitu e riguardi.

La vendita si fa in pacchi di diverse dimensioni all'Uf-

ficio del Giornale di Udine. 11:1 d. , vii 1:1 .1

# POLVERE INSETTICIDA PERFEZIONATA

composta di puri flori di piretro di Persia

per la sicura distruzione delle cimici, pulci, scarafaggi, formiche, vermi delle piante, mosche, zanzare, tarli ecc. -- Basta polverizzare il luogo infetto pella pronta distruzione.

Scatole grande L. 1 - Piccola cent. 50. Deposito in Udine presso l'amministrazione del Giornale di

Udine:

Aggiungendo Cent. 50 si spediscono ovunqueper pacco postale (Per più scatole si farà un pacco solo).

# EMULSIONE

SCOTT

d'Oljo Puro di FECATO DI MERLUZZO CON

Ipofosfiti di Calce e Soda.

E tanto grato al palato quanto il latte. Possiede tutto le virtû dell 'Olio Crudo di Fegato di Merluzzo, più quelle degli Ipofosfiti.

Cuarisce la Tisi. Cuarisce la Anemia. Cuarisce la debolezza generale. Cuarisce la Scrufola. Cuarisce la Reumatismo. Cuarisce la Tose e Rafredori. Cuarisce la Rachitismo nel fanolulli.

É ricettata dai medici, d di odore e sapore aggradevole di facile digestione, e la sopportano li stomachi pift delicati. Freparata dai Ch. SCOTT e BOWNE - MUOVA-YORK

In vendita da tutte le principali Farmacie a L. 5, 50 la Bott, a 3 la mezza e dai grossisti Sig. A. Manzoni e C. Milano. Roma, Napoli - Sig. Paganini Villani e C. Milano e Napoli.

STABILIMENTI

# FONTE DI PEJO

NEL TRENTINO aperti da Giugno a Settembre.

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francoforte s m 1881,

Trieste 1882, Nizza e Torino 1884.

Fonte minerale ferruginosa e gasosa di fama secolare. — Guarigione sicura dei dolori di stomaco, malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie, palpitazioni di cuore, affezioni nervose, emorragie, clorosi, febbri periodiche ecc.

Per la cura a domicilio rivolgersi al Direttore della Fonte in Ere scia C. BORGHETTI, dai signori Farmicisti e depositi annunciati

# FLUIDO RIGENERATORE DEI CAPFLLI

Questo prodotto seriamente studiato è infallibile nella cura dei capelli. Stimolante e nutritivo esso attiva e rinforza il bulbo capillare; distrugge i germi parassitari intercutanei, principal causa della caduta dei capelli e, sempre quando la vitalità del tubo capillare non sia completamente spenta, produrrà il desiderato effetto di far nascere i capelli. Arresta immediatamente la caduta dei medesimi e li preserva da qualsiasi malattia cutanea.

L. 5 la bottiglia grande e lire 3 la piccola.

Trovasi vendibile presso l'ufficio del Giornale di Udine.

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO e RUBATTINO - Capitale: Statutario Lire 100,000,000 - Emesso e versato Lire 55,000,000 COMPARTIMENTO DI GENOVA, Piazza Demarini, 1

LINEA POSTALE DEL BRASILE, LA PLATA ED IL PACIFICO

(Continuazione dei Servizi B. PIAGGIO e F.)

Partenze del mese di Agosto per RIO JANEIRO, MONTEVIDEO e BUENOS - AIRES

PER MONTEVIDEO E BUENOS-AYRES

15 Agosto vap. Vinc. Florio

Settembre > Regina Marg.

Sirio Legesta non

Bisagno allel

PER RIO JANEIRO (Brasile) 8 Settembre il vapore Adria - 22 Settembre il vapore Bisagno

Ogni due mese a principiare dell' 8 Agosto

Partenza diretta per VALPARAISO, CALLAO ed altri scali del PACIFICO

Per informazioni ed imbarco dirigersi in Genova Piazza Demarini n. 1, in UDINE Via Aquileja n. 74.